ALLA EGREGIA DAMIGELLA CESIO LUIGIA NEL DÌ DE' SHOLSPONSALI COL SIGNOR...



.....

## CESIO LUIGIA

.

SDOI SPONSALI

## DOMENICO GARIBALDI

D. O

NICCOLÒ SACCONE.



## Port to make it work. No rise of rises and the bosons it makes

.

Farte e siave un pelptia Di gues e di contente, O mia Gentil Lutione, Qui nel mia petrio in conto, in queste di che innue Tuo cer legò coll'auses suo miane.

.

Mandi per te fatidico Or la mia cetra di anono, Il no avvenire apleodolo Il Cui fa facca desso, Ed in eterno sin Il Credto per te tutt'armasi

...

Pura Virtà baseline, Ita queste di bisto, De dres luce falgola Oguer ti segue allato; Al cere ti favelli No per termo si muli o si caso

IV.

Pre to e il Conserte, l'anesa Divida ed si diletto, Scodia tenaquilla l'anima Di sorto al varie aspetto, E si firristo dosse De ventro cor, dosse l'impalta a Dio-

v

E l'ode il Ciel, e centide Si the ance sei vanne. Piene di millo giore. Scarce di teiti afficani, Savra di to d'occusie E di perenne finame il coe s'accessie. VI.

E quella danune viride Personali II ton bel nonn, O min guatal Leinza; St obs vi cingra, munuo Quanto terrestre valo. Un Obership di cun' che son uni Chein.

Oh! counts all inefficien

Di made santo affetto
Ti scoticui dischandese
Accinamente il petto,
Sion pui dolco e nun
Nun arastona cho in quell'inbuste o casa.

E nato, cremen al pargedo, Quell prante hen madrita. In un terremo funtio, A rapoglicon vita; Cecco, e fra a pata los « Quello verbi che ti fan hella irrenas. » EX.

Ma interno a lin tu vigille Deli sempre l'affatea, Onde l'etnik reproba E alla weth nemen, Mai gli uttatione in core

"Cosi, qual nube candida Cun penge d'ore il Solo Bella, secura o plecido, Insicone alla tua prole, Trascorrech tua vita De santi guadi chernamento ordita.



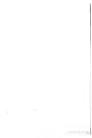





